o e di re-

n guisa da ato il Natisoo alves. sarebbe &

ile, perché ta n stabidal punts ripe sasvasto spa-

soo alves ha un tratcordo, se i

nieresse di

tro lavore

chibere ra-

nioni e per

e idraulico

ictarii melungo il

minandone

are i trat-

ima ed il

i la ope-

mettersi

eliano di

la propria ebbero to-

tto dise-

fare il

\* ก่อยก+

sarrhhe

restrictions -

in pres-

ti al Na-

in figure.

in co-

upali, da

ti. Ogni

500 56-

fare gl'

torrente

i credes-

dendo il nerni Indi acqui-

rietà la-

si faccine

Natisope, uttilicare

poste do.

nazgiori. elic nelle

mch' esla gen-

domain

sure dal

costo di

giova-

za della

## GHATA DAHRAMA AT IRI

A Ground to Service B. Ferric cutta per Utina anteripate organist 4. L. 25. per facel culta posta tien ai conomi 4. L. 25 all adam; semestre e trocestre sa proporciose. Si pubblica agai giurno, screttuiti i festici. A Grounder Pourico unitriurale alta livera Comunicate per Calin L. 25, per facel 48, sem. e trim, in proporcione. Non si riccessa lattere, parchi e danari che franchi di spesa. L'indiriezo e; Alia Reducione del Giurnale la Fantal.

## SULLE MONETE AQUILEIESI NEL MEDIO EVO.

CENNO STORICO.

Quando la Italia cominciarono le libertà, e le Quando in them compositione de lideria, e le istituzioni municipali, anche il Friuli a peco a peco obtaone un reggimento proprio, e continue di indipendenza che è possibile ad uno stato debate, pasto in mezzo di grandi potenze. Ma non potè comporre una popolazione emogenea e compatta, perchè la nobilità non volte mai cedere delle sue prerogative. le altre classi non ebbero la forza di acquistare per sè siesse gli analoghi diritti. Non poté londare un governo stabile e potente, perchè invece di ave-re una sovranità indigens, a che rappirsentasse darvero il paese, ebbe i Psiriarchi, i quali per lo più dal di fuori venivano a reggere lo siato, con interessi e desideri quasi del tutto atranieri, se an-che non opposti al vero bene della provincia.

Per questi molivi il Frinti nell'epoca della sua maggiore indificulenza, dal secolo undecimo al de-cimo quinto, non crebbe a quel grado di prospetilà che avrebbe poluio, e la agitato dalle guecre civi-li, e datte discordie dei nobili, fu combattuto dagli Statt limitroff, ed oscillo fra al' Imperatori, che in rale dei Petriarchi, ed i Picteffer, i quate per la geraschia ecclesiastua tenerana sul Patriarcato una

Futtavia quel cinque secoli non ferono pel Frigil ne senza glocia, ne senza potenza, ne senza feutio, o lasciarmo memorie notabili, sulle quali noi el propoulamo di ritornare di tratto in tratto. Ora diremo delle monete,

Comunemente ai creste che sul principlo del se-ccio undecimo sia stata istituita una zecca in Aqui-leja, auto Popune, il primo Patriarez che vers-mente abbia eseccitato la sovranta nel Fruit. I dotti citano un Diploma di Corrado il Saften, il qua-be in dale 3 settembre 1938, od bitanza di Efica sus moglie di Estrico suo figlio ed'altri, concede a Po-moglie di Estrico suo figlio ed'altri, concede a Po-pone ed sila Chiesa aquilejase il divitti ili hillere monsta d'argento di buona lega, corrispondente nel peso e nel valère intrinsera at dispori reconcià, ed ordina che lele muocia abbia corso in intio l'im-pera. Altri nega l'anteriettà di esse documento, e riporta a Volchero Palriarea la fondazione della zeera, pei primi anni del seodo decipi becon (r. Ad mui modo l'officina fu da prioripio stabilità in Aquilpui la Coine, desché forse stasi hattuta moneta che in qualche altro palarzo di residenza patriarcale, come la fividale, in Gemona, in Soffantheran ed altreve. Il Patriaren urdinaciamente per content-to ne affidava il lavoro ad un artelice delle moneto be accounted in terror as an arrance desprisonance force, if quale devera comperare l'argente, affinarlo, unirlo alla lega nella propuranne determinala, 
e preparare i ferri ed i jumponi, llopo di che ese
gatea la montagione per proprio conto, e pagasa
al Patriarea una comma conventia per ogni marro
di consertante per la chemicale per conto. di moneta posto la cicrolarinar. L'utilità derivata dalla lega era del genetario. La gobile scetta dal Patriotia presedera alla terra, sotregliara i amba-mento di futte le operazioni, e specialmente di quelle fatte per verificare il peso e il titolo delle monete. Un nomo fidala, ed esperin nell'arta dell'arcfore, issuera con pubblico alipendio l'afficio di sog-gistore. Egli avera l'unnediado aportone de conti-fiarori, eseguiva el seggio, e dalla son elbedo-zione giurala dipendeva l'appravaziono o il rilioto Circo la metà del secolo XIV i Patriarchi face-vano conigre ogni anno sessantoqualico mila once d' argento, quantità relevante per quell'epoco, e per um stato precedo, com era il Frinti. E rizzanzano dalla zerea un' annua reminta di quattrocciato marche di danari frirea 14,000 lire italiane; el anche più, se magginre era la quantità delle moncie

coniate.

Pare che tre sole qualità di monete siene state coniate nel Friuli in quei tempt. Una quasi tufin di rame, detta piècule: non d'argento con teva della donario: ed un'altra pure d'argento, che valeva il doppeo d'un danaro; e chiamavasi grosso. Quest'ultima però assai rara, e rome dice il Cienti, battuta dal Partiarra Bertraudo. Il danaro jequivalendo a la piece de setto Partennia. lente a 14 piecoti, e setto Bertraudo a 16) chie no rafore intrinsees supre minore. Bapprious conte-neva luto argesto, che al prezzo d'orgà importe-rebbe ciera 21 centesimo di lita italiana, poi svemo di due terzi. Per questo convient dire che la moneta aquilejese serviva specialmente al minuto trafileo interno. Nelle grandi contrattazioni invece usavano monete di altri presi, o monele prevenzionali, dette lire, marche, ferti, fortoni, è marche od mum

Le poi antiche monete nel diritto lunno cozzamente improntata l'olfigie di un l'escravo sedula, in abito politificale, e col Pallio ; egli ticue nella destra il pastorale, e nella siniste un libra aperta e sizato, Il'interno te parote di siegia. P. Nel revessio il frontispicio d'un tempo, con septa una

Groce pairiarcale, e due torri, una per parte. In alcune il Vescovo ha la mitra bifoccita, e forse soto le più vecchie; del resto ne-suna ludica-atone della data, nè del nome del Palviarra sotto cui furneo coninte. Si crede però che queste risalgano ni dodici Patriarchi che si successero da Popone a Volchere.

Da Volchern in pal nel diritto avvi l'immagine del Patriarco, oseduto, e in piedi, e il di lui nome; nel rovescio o l'insegno della rittà, un'aquito col-l'ali aperio; e il simbolo della città, una torre; o lo stetuna del Pelriarca ; a un saulo protellore, o la Beata Vergine, o una Croes; e quasi in totte l'iscrizione Civitas Aquitegia, o Aquilegia; e in alcome Moneto dynilegionsis. Le monote che si conservano ancora, e sono acquirafamente libistrate dagli scriibere di rese frintane, presentano sente l'acceptati (5), da Volchero (1994) a Lodovico Techio (4); sono il quale avvenue la dedizione del Frinti alla Repubblica di Verebia.

Repubblica di Verezia.

in questa serie è dolabele mas moneta de
Berfolde di Morania, la 1918) la qualcha cel dirello
ma ll'arra d'uono in abito sembre, con un herretto la rapa, che secule a caprire la crecchie alla
foggia che usasano i duel di Venezia. Egli è certo
che rappresenta il Patriacca, polche nella testica ha
il Pasternia, e metta sinistra la Crecci patriarrale;
ma d'attionda l'abitaliamento è medio discontrale; ma d'altrende l'abbigliamente è gregicie dei pere-cini laicali. Da questa meneta il Licuti argementa che i Patriarchi di Aquileja (come pure il Vescara di Concordia) gioperassero labolla il vestito distin-tioni dei sarrani, che di herreno ducute, e la chiatthe alla bayarese, sependue con fodera di valo.

Merita occercazione una delle monete di Gre-

gorie di Montelongo en 1251. Essa nel divitta ha l'isrrizione Patriarcha electes, e nel envescia due de gure in piett. Un Vescoso in sutra antica e Patthe rise pargie are usta patriatemia ad no pitro Pre-lato in veste lunga sino a lurra, il quale colla de-arra ticas un tibro, e collo moistra ricese l'asta sa corde che Gregorio abbla conista questa quoncis in memora di essere stato fatto Patriarea dal Peq-

teffer Innovenzo IV, invece che dal Clera e dal Paprin, n dat Capitola aquiltejese, che disgraziatamen-te nella clezione era sempre divisa in parliti, finchè a paca a paca perdette quel prezioso diritto. Si nota come segno di decadenza del Patriarvale,

che nelle monete si ando sempre più autrenfunda la lega (4), e che invece dello stemma di Aquileja, si mattini nel ravestra lo stemma di famiglia dei Pa friacchi; il quale mulamento potrebbe indirace che essi, considerando quasi lem bene patrimoniale l'infiera provincia, maneverano ciò che mordova i diretti del paeso.

Il alcone medaglie contote in Friuli parleremo un' altra sulta. Ora è nostro debito di ricordare, ebr il degnissimo Archyescovo, Bricilo di venerata ocia, stendera le sue cure anche alle monete ed alle medaghe she si (myano nella biblioleca arcivescovile e nella Bartollomana, e specialmente olle squilejesi. Condjovato dall' opera affettuesa deil' Abate Glaseppa Zuechistit, e dell'egregio patrio nomismala Lorgi Cogo, molle rare no agginna a quelle che prima esistevano, e le fece dispurie in bell'ordine, correctete da anustazioni mortiche. Chi nel donoro contato vede sottonia l'idea della rischezza, passora leggermente sutte povere monete di Aquileja, che banno un valore intrinsero di packi contesime. Ma chi più addentro considera le umano cose si ricordoră, che pur în quelle monete avvi la fraccia d'un' antica soscamia, spenta dalle civili discordie, e che in esse resta quasi un compendio statico di que serati, nei quali re cons datori, gio-i e, el amonas-transcuti, ben (an premiat di quafanque materiale receiraza.

Pietro Vianello

- (1) Il Limit met tibra della Maneta propria a forestara ch' c'hic carra nel Frinti, ed ji U-Ricon nelle des discreziones del Frinti, ed ji U-Ricon nelle des discretarione de Admetes Parriere de la aquilificaci una minuttona l'antentata del Ingone de Calagra, e deveta all'An Regentata un'el opiscale del Calagra, e deveta all'An Regentata de la contact e delle acceste di Manete, de qual deveta appropria delle deveta de la contact e delle acceste di Manetec, di quae nelle describita nelle acceste di Manetec, di quae nelle describita nelle appropria delle deveta acceste delle deveta delle deveta delle deveta delle delle
- communication to present matter.

  Su calore delle marche ad manor curror una consulturars offer i andaletti operi unche a Fabrica. E fiboric Prefetto legli studi Ab., Riccoln nel documenti per la storio dal Fends del 1217 de 1225 de stampato al N. 415 fir respecti de totto E manufel col eraris in corse del Fends de 1225 al 3.122, de relevo successivato e quello d'agrico. Repetto un el esta il lellore.
- Whe conjugates injuncte pi. Castone della Force, no Nicola Banje, Gastone cen in Assertione nel Mila quandida figure Patriarez, ed ivi cestà sino at 1814. Affice e pose in caggio più Brindi, e mort in Firenze pre no colutto de casto.

  Neono da Pante, Veservo de Castonella, fotto Patriare i la Gregorio Mil a 1409, an oppositospe di Autonio Pantero, communio Patriare de fionito co UN, ofibe purhi aderenti, e non prese mai possesso del Patriaresto.
- (a) It Care and opera della Monda er da questo reg-guaglio dell' argento puro delle monda squilejes. Vel 1258 il disturto se comencea grani renesi, 2n pre-ta tira del 127, in marco 2200; nel tino è disense. B Asplata, de livre 120 2010, da sorren 1881 deserci.

. . . Ser Giovanni da Spilimbergo di coi vi parlavo era nomo di singolari costomi e piacevole a tutti. Temperato ne materiali godinecati della vita, operaso del corpo e della mente, abitualmente lieto, discorsivo ma non chiaecherone, frizzante ma ne' termini della costumatezza e della creanza, pronto a' servigi altrui, severo mantenitore della parola data, ordinato in tutte le sue faccende, esemplare co' ligli ai quali dimostrava l'affetto con le sue cure più che con le smorfie, per cui n'era obberlito senza usare soverebia severità, ser Giovanni gionse alla tarda età, che ben poten dire di aver fatto il còmpito suo convenientemente per il proprio stato, ch' era di agiato nai non ricco campagnaolo. Ei si lasciò dietro una ligliacianza numerosa, tutta disposta a pracedere nelle vie paterne, conoscendo quanto contento di ciò ovesse vissuto la lunga sun vita e quanti beni avesse loro procaeciato. Ei soleva dire ad essi in presenza nostra, che morendo avrebbe fatto un testamento da renderli tutti contenti, perché relativamente ricchi. Ed il testamento, chi io non su s' egli abbia fatto stendere per mano di notaio, ma che bene bo udito più volte ripetere di sun bocca, era quale sto per

Figliudi miei, soleva dire d buon vecchiardo sorridendo a tornando spesso, come i vecchi sugliono, sul medesimo discorso; figliuoli mici, z' io avessi rabato od inganasto il prossimo defrandandolo in qualsiasi modo per lasciarvi ricchi tutti, avreste voi voluto di quella ricchezza disonesta, che certo non vi avrebbe recato fortuna, perchè, acquistatalo senza vestro merito, l'avres le sciapota nei vizii, restando forse poveri voi ed i figli vostri? No certo, che codesta falsa ricchezza non vi avrebbe piaciuto, nè fatto pro. Od avreste forso desiderato, ch'io fossi stali tiranno a me stesso ed alia madre vostra, ai parenti, agli operai, Il poveri, a tutti, stillandola sottile sottile e vivendo nell' inedia per lasciar morendo un patrimonio cui non avreste saputo ustre? Né questo garhato vi sarebbe; poiché l'odire da tutti che vostro padre en un avaruccio, che si negava ogni onesta soddisfazione e fareva patire la famiglia e ch' era tempo che Il diavolo sel portasse, non sarebbe stata bella cosa. Ne dai subiti guadagni, a dalle eredità piovute per via di qualche zio milionario cunigrato in Insha voi potevate aspettarvi ricchezza. Ma dirovvi il modo, ch' io ho tenuto per arricchirvi, affinché usare lo possiate co' figli se a Dio piacerà di concedervene quanti al padre vostro.

S' io bu da argomentario dal non udirvi mai muover lagno, che vi manchi or l'una cosa, er l'altra, vi lastro talmente provvisti, che vui avete da soddislare o-

gni vostro bisogno. Se così è, chi più ricco di voi? Non certo il milionario apendereccio, che per quanto gemde sia l'asse pateroo nol trova bastevole alle sue voglie, Non l'avido accumulatore, il quale più ne ha più ne vorrebbe. Solto ben io, che se aveste molti bisogni poco vi loscierci di che soddisfarli. Ma appunto questa fit costantemente la mia eura, di educaryi per guisa, che pochissimi bisogni aveste. Non delicature di cibi e di vesti, non ghiattanerie, non necessità di sudare colle altrui gambe, non voglie moleste che non danno pace a chi se le lascia cutrans in enore. La vita parca temperata ed operosa alta quale v' avvezzavo fio da piccini, dandovene l'esempio continua, e mostrandovela conse la cosa la più naturale del mondo, fece si che ogni cibo vi sa di buono e vi la pro, nessum panno vi par rivido, voi sapete andarvene del pari a piedi el a cavallo senza sentirne disagio. Li tutto ciò ed ogni altra cosa voi fate lieti e contenti, ch' è un piacere a vedervi. lo v' avezzai a considerare tutte codeste ed altre consimili cose come altrettanti bisegni della vita, cui conviene soddisfare, ma sui quali non è da fermarvisi teoppo sopra col pensiero, cd a non imitare per nulla certani che paiono educati a vivere per mangiare, o per vestirsi, o per giuocare. Voi non m' miiste mai lamentarmi del cibo, salabre e buono e sufficiente ma non ghiotto o soverchio, che la modre vostra n' apprestasse. No solle vivande qui in casa nostra e sono fatti mai molti discorsi. Ugnuno gusta il lændiddio che gli si appresta e lo mangia di buon appetito, perché s' las prima preparato la salsa col lavoro, ma ciascuno di noi sa cibarsi tanto in piedi che sedute, tante all' un' ora come in un' altra; benchè per vero dire sia con gran diletto del vostro vecchio padre il vedervi tutti riuniti in una tavola alla cena di famiglia, unmini a donne e fancinlli, e gli sia grata musica il chiaccherio e lo strepitare che fate tutti cosi raccolti. Circa al vostre corpo ho sempre voluta la pulizia, ch' è segno di civiltà e di diligenza, della cura che prendete della vastra persona; poi la pulitezza paran che giovi alla salute ed alla bontà. Acqua, grazie a Dio, non ne manca mai: ed à quindi in facoltà A tatti di torsi d'intorno l'immondizie, e può essere pulito tanto il rieco quanto il povero. Voi, che trovate belli e soffici anche i rozzi panni, non potete sopportere la sporciziar e questo ho per segno di gente civile e bene educata. De resm l'avere pochissimi bisogui vi fa ricchissimi. Io mi sono guardato bene sempre dal darvene di fittizii. Non no ndiste mai lagnarmi, che poco si possedesse. Non la fatto mai l'alimnone per quello che ci maucava, per la pioggio o per l'asciutto, per la gragaçola o per la brina, per il freddo o per il coldo, che ci gnastasse il raccolto. Ocan-

do si fe il debito proprio, quando si Invoca perché la famiglia non manchi del suo bisagno o sia bene provveduta delle cose necessarie alla vita, perché darsi tunto pensiero del damani? Non preghiumo noi ogni giorno il Padre nostro di noi tatti, chi Egli ne dia il pane quotidiono I Ora egli che ha cora del paraseru e dell' ultimo filo d' erba de' campi, ci laseierà perire, se siamo operosi e lieti e camminiamo nelle vie del bene? Viglicoli cari, io sano stato sempre di contento del min poco, che non ho mai desiderato il molto degli altri: e questo esempio della moderazione nei desiderii ho voluto sempre darvi, essendo questo il miglior modo di engginogere quella felicità relativa, che Iddio ci dà di passedere su questa terra. E lecito desiderare maggiori beni; ma desiderare procacciandoseli colle nostre care ed attenzioni e per accommorli con altri, non con pigre voglie, od affannandosi per accumulare sonza vantaggio proprio ne di alcuno. Del resto date un' occhiata al mondo e si convincerete, che quegli che più ha, se ann è abbustanza sapiente da moderare le sue voglie, più desidera e quindi è più povero.

Ma io ho voluto, che poteste desiderare i beni delle spirite, che v'affatienste per possederli, per accrescreli e per averne il gottimento maggiore che si potesse; sapendo che questa è una ricchezza, la quale più si partecipa con altri più cresce. Ho procurato di sviluppare la voi tutte le facellà, tanto quelle del corpo, come quelle dello spirito; di rendervi robusti e sani nell' esercizio contimo delle membro, di assuefarvi ai lavori manuali, di farvi a totti apprendere un' arte meccanica, la quale potesse servirvi ad un tempo medesimo di divertimento e giovarvi in cuso di bisogno. Chi è sano e robusto travasi molto più ricco, che non l'informiccio e quegli che s' infiacchisce per non usare le proprie facze. Molti l'intendono adesso coll'introdurre da per tutto gli eseccizii gionastici, i quali sono veramente una bella cosa, massime nelle città, faddove molti sono che poltriscono e che crescono inetti ad ogni uso del proprio corpo, del quale non sono ormai più padroni, rimanendo quindi, quantunque danarosi, più poveri di moltissisimi pitocchi. la perà ha voluto trovare per voi una giunastien, che vi esercitasse la membra, ma che nel tempo medesimo vi conferisse attitudine a diverse coso, a nell' uso ordinario della vita ed in ogni vostro straordinano hisogno vi giovasse. Quando eravate giovanetti, io ho convertito la casa nestra in una vera officina; nella quale raccolsi tutti gli strumenti che potei delle arti del falegname, del tornitore, del fabbro ferraio, del fonditore, del meccanico ecc. Potendo unire ognuno di voi talora di questi esercizii meccanici agli studii, se fra voi fosse stato qualche ingegno straordinario,

pelle molte lo av dotti модо ho v 404 F o in di tu favor Bon cendo Ziouc gne neraz può i conse anche le di viden bianne stri fi patria Le s Allor for is dorri essere lore, terre. curi : abbis sendo fa int jaco neth le no caccia I edu 35000 per a spelta cio in mai t glin?

facile

spirit

sapet

giane

Perc

4 min

sa dir

l' ing

l' eser

ricehi.

facilmenta avrebbe potuto sviluppare il suo spirito inventivo. Ad ogni modo quello che sapete e che avete appreso per così dire giocando vi giova e più patrelibe giovarvi. Peragocato ed io feci heno spesso venire qualcho artefice ad insegnarvi e vi condussi nelle afficine a vedere e ad apprendere molte cuse lavorando: a se i mici mezzi me lo avessem acconsentito v' avrei anche condotti a fare qualche viaggetto laddove vi sono fabbriebe di moctane. Ad ogni modo bo voluto, che conosceste qualcoso più degli altri gli strumenti rurali e poteste da per voi farvene per la domestica economia. Così io spero di lasciarvi un' altra grande ricchezzo: e questo è la personale indipendenza. Chi sa ad un bisugno lavorare colle proprie mani è l'uomo il più indipendente di tutti. Egli non ha d' unpo di mendicare favori, protesioni, impieghi da coloro che non gli danno tutte codeste cose se non facendegli sentire il peso della propria protezione ed assoggettandolo ad amiliazioni indegue d' nomini liberi. S' ci riceve una rimuperazione de in concambio l'opera sua e può trattare da pari a pari con quidunque, conservando così la propria dignità d' nomo anche in povere equdiziani. Senza temere le disgrazie, ne affannarsi per quello che può accaderci di male, conviene essere previdenti. Chi può assicurarci che non dobbiamo un giurno o l'altro, o noi od i nostri figli, essere trabalzati foori della nostra patria e condotti ramminghi per il mondo? Le sono cose, che frequentemente accadono. Allora quegli che non s' è esercitate mai a far nulls colle proprie mani dovrà solfrire. dovrà umiliarsi. Anche un uomo doute e di grande ingegne può ridursi ugli estremi ed essere costrello a mangiare il pane del dolore, perché nessuno vorrà comperare la sua dottrina; massime s' egli si trova in stranie terre, lavece con un srte manuale si è sicuri di camparla; perché di tali arti tutti ne abbisognano e tutti sanno apprezzarle, essendo esse un linguaggio universale, che si fa intendere in ogni paese. Pui non vi pajono mezzi nomoù, veri eunechi cadesti lnetti a qualunque layoro che soffrono tutte le noie dell' ozio e s' affatienno sempre a caeciarle serza riuscirci mai? Vi par bella l'educazione di coloro che, altra prie non sanno se non quello di scribacchianti e che per avere il loro pane abbisogiano di nspettare anni ed anni un misero impieguecio in qualche ufficio, dove non ricavano mai tanto che basti a mantenere la famiglia? Educate, figlinoli mier, più che potete F ingegno dei figli vostri, ma armechiteli dell'esercizio di una qualche arte come in faci con voi. Fateli comini interi e li farete

avora per-

bisogno e

nor exsamin

ra del da.

giorna il

ne dia a

cora del

e' cam.

osi e lie.

me? Fi

contento

nio della

sempre

modo di

the Iddio

E lecito

rare pro-

tlennoni

on pigre

re senza

el resto

invince-

d ab-

e voglie,

decare î

er nos-

il godi-

edo che

si por-

rato di

o quel-

ita; di

lavori

n' arte

ad un

OVERT

robusto

fermic-

on usa-

adesso

Sercizii

ti sano

ad o-

e non

quandi,

oltissi-

are per

mo vi

nel-

vestru

ndo e-

a casa

e rac-

e arti

o fer-

Po-

questi

inario.

Ora ditenti, chi è quegli, il quale possa dire d'una cosa qualunque ch' ei possegga: quosto è min? — Nessuna certo; poiché

ogni cosa, ogni ricchezza, che non sia in noi proprio possiamo perderla. Perciò voi non mi avrete mai odite dire in famiglia; il mio compo, il mio carallo, la viia caen. la una famiglia una sta bene aggiungere la parola mio ad altre proprietà, che a quelle che stanno intorno alla persono e che si adattano nd essa. Questo genere di proprietà lo conoscono i fanciulli anche prima di saper parlare. Ha tutto il resto dev' essere di tutti: ed il poter dire nastrir favece di mia delle cose della famiglia, è gió una ricchezza. Per poco che si possegga in una famiglia, quando quello ch' è d' uno è di totti, si ha giù melto. La parola nortro indica l' unione, la cooperazione di tatti al commu bene, la forza, la società vera in famiglia. Guai alla casa dove ciascuno dei membri che la compengano distingue ad ogni momente il mio dal mol Famiglia ridotta a tale è già in via di scinglimento. Esso ha un tarlo noscosto che la rode. Meglio è ch' essa si separi in più d' una. Questa parola nostro, figliuoli, applicata in ogni azione della vita famigliare. è quolla che vi fa ricchi di benevolenza, di assistenza in tutti i voştri bisogni. Questa medesima dottripa insegnatela nella pratica continua ai figliuoli vostri e li farete ricchi.

lo vi lascio, o mici cari, un' altra ricchezza fuori di casa e nel paese vostro. Vi rammentate quando obbimo li disgrazia del fooco, con quanta prontezza accorsero a spegnerlo tutti quelli che potevano, per cui furono salve quasi totte le nostre sostanze, e ricevenimo anche mille profferte, se al caso ci fosse bisognato? Tanta prontezza e benevolenza non venne certo dimostrata verso qualche altro in simili occazioni, benché avesse ricchezza da rimunerare i servigi ricevati. Il nostro segreto è stato quelle di mostrorci sempre servigiovoli a tutti, amici e benevoli. Un consiglio, un ainto una parola di conforto bisognii averla sempre per il vicino qualunque sia la sua condizione. Di tal modo si va accumulando on tesoro di benevolenza, di cui si può sempre disporre. Lescinte, che dicano gli egoisti, i quali non vogliono avere bisagno di nessano per non fore mai un servigio agli altri. If bisogno verrà anche per essi; ma nessuno dura sinto all' egnista. Considerate i vicini. e prii i poveri degli altri, come parte della famiglia; considerate gl' interessi del Compne come i vostri ed avrete cost un' situa fonte di ricchezza.

Del resto, o figliuali, sinte sempre licti ed operosi e vi troverete ricchi.

## Carrispondenze della Giunta.

Ds Uness. — Sig. Redutore. — Voi l'avete detto! Il vostro foglio pecca di manotonia. Gapisco, che ni predicate per il an-

stro bene, e che vorceste farci intendere delle cese, che devono giovare il paese; ma che volete, quantunque poco disposti a ridere e molto meno a sghignazzare o ad irridere. noi vorremmo almeno poterci per qualcho momento lasciar sfiorare le labbra da un in ancente sorriso. Credeteniclo: un pochino di maldicenza nel vostro foglio della dentenica servirebbe a far dare la passata a molte cose serie che si mettete dentro. Rammentatevi che bisogna prendere un poco il mando qual é, per farlo diventare quale si vorrebbe; e voi dovete sapere, che fra gli istanti dell' nomo sociale è unche quello della critica, ch' egli escreiterebbe sopra di se medesiars, se non potesse escreitarla suglialtri, appunto come il galeotto che si rabava il proprio berretto non avendo altro che rubare, com' em sua abitudine. Un poco di quello maldicenza la sarebbe, zi ripeto, noa manna-per il vostro foglio. Però intendiamoci bene: nenanero io sono partigiano di quella maledeua maldicenza, che diffonde per i giornali quegli scandali che si disseminano dai tristi nei caffè u nelle conversazioni, a carico del terzo e del quarto. I giornali sono fatti per correggere i vizii non per fomentarli: e quando certi leggono la vita alle persone e dopo aver apposto ad esse tutti i sette peccati mortali colla numerosa loro figliuolanza, vi mettono vicino no nome proprin celle loro indicazioni, dicendo ch' egli è il tale che veste così che abita colà, che ha la bocca storta, che zoppica d' un piede, che tiene sulla guancia una cece come Marco Tullio, credo bene, che si dovrebbe, per guaridi di tal vizio, agnere loro le spalle coll' unquento di San Guinella. Intendo che lasciati i citratti e le enricatore, si potrebbe un poco dipingere i caratteri sociali come altrettaoti tipi, ficendoli risaltare mediante i contrapposts. Forse direte, che per quanto voi l'evitiate, altri ci vorrà vedere l'alinsione in tatto quello che serivete. E questo è un malanno inevitabile per ogni pittore. La figure ch' ci motte nei suoi quadri avranno qualche rossomiglianza più a meno lontana con esseri reali: poiche il pittore elio lavora di maniera si discosta dal vero. Pirò se siete fermo proprio di una fare ritratti, ma di dipingere una galleria di caratteri sociali e nient' altro, i cercatori il allusioni saranno presto condotti fuori di strada nelle loro maliziose ricerche, lo liò una trentima di questi caratteri già sul cavalletto, e vi manilo i titoli che si poò dare ad essi Nel tompo medesimo ve ne mando alcuni cui ho già tratteggiato. Sono abbezzi e non quadri compiti: fatene quell' aso che crodete. Se non vi dispiarciono questi primi, io re ne manderò uno ogni settimana, perchè gli facciate luego nell'ultima pagina del costro foglio. Vi assicuro, che studierò di neufare una linea, che sia contro ai vostri principa.

A Calotta Frialeso

Risposto. - Acceitiano volentieri il regalo che ne fate: ben contenti, che altri venga a portare qualche varietà nel nostro foglio. Ma ciò a patto, che sia libero a uni il sopprimere tatto quello che ci paresso; poiche, non salo intendiuna che vi serbiste festele al programma, di dipingere encutteri sociali e non altro, un anche di togliere ogni sospetto che noi potessimo duclinare dalle nostre massime e di scornggiare affatto gli oziosi allusionisti, che volessero apporre un nome propriu alle figure della galleria promessaci. Garo Calotta vi mecamondiama di farci caratteri e non caricature, per quanta siena risentita le linee del disegno. I siggi che ci mandaste ci vanno. - Grorie.

Notisie agrarie.

Dal Czopuscolo di Bitano prendiano la seguente si-ciata , trocandola secondo C indote del mutro

E compita a Parigi l'ottava sessione del Congresso agricolo francese, alla quale presero porte discute da seite anni tutte le questioni che interessauo l'agricoltura; ne sotto membri nomini distin-(lisim); o portarono alla sua tribuna varil rappresentanti del populo, il ministro del commercio, alrost una estesa laffaenza, il Congresso agricolo cluso gia a fac introducre nella legislazione impostanti riforme, Dietro lo discussioni agitatevi, fucono cresti gli ispettori d'agriculture, a lurono spe diti motivomi commistarii speciali nelle provincie; ai fondarono l'insegnamento agricoto all'istinuto a-gromonica di Versantes, parcechie fatturie medello, e le scuolo regionale; l'Assembles legistativa intino emende e comizie agricult e le camere consultive d'agricottora, elettire come le l'amore di com-mercio o quelle di arti e manifatture. Tatto queste camere sono cappresentate ai tre consigli generali d'agricultura, di commercio, d'arti e manifatture, e questi tre opnsigli sono fusi in un Causiglia ge-

It Congresso agricolo e occupò quest' anno della riforma della legislazione sulla rendita delle carqi, nella vista di estendere, mestante un' amoluta liberta di sendito, lo abocto della produzione dei bestinui e facilitare per conseguenza il consomo della carne. La riforma del regime ipolecarso, la sviluppa del credita de cultivatori e la crescione di stabilimenti di dredito fondiacio, io amingenmento della proprietà, il regime forestale, la biolificazione delle terre incolte e l'inflazzazione del beni comuuall, la stitletica agricola funcio gli argomenti principali della discussioni di quest'allavo Congresso

Circa of regime spotecario il Congresso et e aperformente dichiarato avverso al sistema delle apoteche legali, ritenute ancora occulte dall' Amenibipa legislativa

Girra al credito agrario F Assembles legislativa etadora que importanti progetts di frezzo. Lo ccea-zione di stabilimenti di credito fembrare e cionista da qua communicio. Il progetto di tegge nella ri-fornia spoteraria da già avuto due letture. Pere la commissione del Congresso Agriculo ha morsamente losistito sopri una prante modficazione del escime ipotesario e sull'estuadimento della purgazione tegale, loggi restretta of case di vendita d'immediatif sinche alte istitucioni di credito agracio prima dell' ammissione de litoli sugli immoliti che serrami di garantia Circe a ten estitutione il Congresso he di numero fatto roti che la los islanone sta prontamente maphilicato a pestale presono essere cresie e Francia una o più sessociatival de credito territo-a toristica a fin alum teressimi di Congresso, na sippeartone al progetto che il zonemo beigio tro ora presentato alle comere, u in cuolormità alle tendenen della Società regu Economisti de Parigh ha re-spiente a peracepia d'una islancione como ale ed unice of an adolption quelle di militare e there e

spontance. Diffatta il Cangresso ha chiesto che stmili associazioni mano pede sollo la socreglianza e non sollo la direzione dello Stato, e che in sessor caso i ittoli curesi da quarte associazioni non pos-

in Russie el lie per l'is-is di DE-set une han-ce chiamate des consudini, diretta da agenti gonernativi: il suo capitate è restitutto in parte dallo State, in patte della nobilità. Questa banca pressa sopto garaveia delle kinde linniagazzinate, ed ceru casa da anche granaglio o sementi ai contadioi. In Barters to he one banes agrarie, the opera prestili ipolecaru e per sconto, budbet in ugai Car-colo del reane esisteno delle casse di soccisso pel contadini povert, ma pigetosto some stabilimenti gi besencenza che come isintercon si credito. Nel Wilcicoberz, ces la proprietà è assal divisa, ci sono brache communan, le quall estin garantie del comuse moltane i capitali necessarii a cicdilate piccoll proprietarii ed i cohiratori. Questi rredili pero con oltrepassaco i too fiormi. Nel durato di Beden esistono analoghe istituzioni, specialmente per farilitare le compere di bestiani e per contare cosmal giudularle in caso di mora dei dela bort, l'amministrazione colundo proprectoria degli anumiti fine a completo rimburat Nell'Assia Durinstadt e ner peres della riva sipilita del Peno, para Clerolo prissodo nua cassa di risparmio, che è nel-la stesso tompo una cassa di impresittazione alta somdi si u 13 foriut. Il capitale è completato dal Comuni. I rimbersi il fanno per derimi ensimili, per mela di credito e per mela di beni ficenza, che rengano in soccurso dei pirceli cultiva-tori, dei pirceli merciajunti ed anche dei semplici operat sopra obbligazioni negotirbili e rimberat-bili per pirale rate. I fondi di queste metala neu-rengono da dopazioni o da prestiti e intercese. Questi Stabilimenti umo soczetli alia socregioaga alla disennoc dell'aut rata.

Queste sono la tablazzani di credito agracio no conseriote, o che, con quelle più note di Polo-usa e di Pensale, de completanti la cloria

La slampe persodira s'occupa a Parigi di una Ottora intropress can decem volar initiare la Borca di Francia, la quale "spoureldes un recello di 12 milion per un dependa o Monte grant, unde pure rimedio alle strelicete deil' agricoliura.

Le discussioni del Lancresso agricolo franceso rispendium alls preserupations generale degli oblimi denevoli, che in betta Europa e linguletama nella condizione dei poveta contagini. Masspoi per consmissione dell' lessolo gira i dispatimenti allo sco-po di tarastigare le stato delle popolazioni gircati, e ne la rapporti all' fatitito modesimo. Egli la di-tion la Francia per Dacini, e fin d'ora ha girsto quelli del Nord Senna; la prima lettura fu falla nel luglio 1832 - la laghillerra canque o sei colcahorsteri del Moraing Chronicle si proposera di viaggiar tutta l'issis a questo medesimo scope; in tiermanta ad Hohenbero la statutta una Fattoria-Schola e not abbiation aveito soft occlibs use engia del conse di Economie fturate professatori da fise rila, fratotto da Bachet in Francesa. La Piamente I Associazione agrario fluttor e propone per que-st anno quattro premii. In Lumbardia la società d' focurazziamento sceplus pet cuncuso al premo un questo sulla condizione ermonica dei confidini le anyomento è dunque universales sintonia di più provide agaiffeato,

Noticie Agrarie del mese d' Aprile.

Andrewente della stagione. - Dal s time al 33 % temperatura procedette in una social accedente, dan 3 time at 13 fronte 13 gradi le instation, danh a line at 47 ourante la giornale. Auto fine del mase al cadaj decimi di sara gradi. Estagoralmente la pagare, che del accesso del cada de a come après le 1 cada del serie, e quandra a come accessiva collegare la materiale resonante la mentione para del cada de

- I must a special ed a grati activali ed arri-ficial in genera obtera a trailla tarcerona din . La quest accepta poterare consectat con u-talla despurgore subse nichalis per frança il

Fuglia e Bachi - Fin. sali altini d'accide la avidagas della ligita eccide i accident della siegliar eccide, cariche a 20 a secreta mella lample da 8 a consumerio in menti hugho. Perte vendite limosa di ligita. Rechi se de sense miti de ségui gestar, altri com usul macrore. La camente si vendera prince ristle 7 elle a tire l'unita, da ultimo e 6.

Francenta - Cecinte limosa della cienta di ultimo e 6.

Francenta - Cecinte limosa della cienta di ultimo e 6.

Francenta - Le introdo l'accomo chi regui adiama, editrare al introdo la reguia adiama, editrare al introdo la cienta camenta con contra reguian per sibile terra deveniblemo escar lette erganon per sibile de discontrare e con escar di certa de educar per si chara traccitia.

Ferratti de tarcan. - As second d'Il mac del 21 - 21 es la apparia e ferra del macronio. Fare el citi per perces a mandanta del accide. Fare el citi per perces a mandanta la meta. Fare el citi per constanta.

process is thank-towers all al motio. I are a suppose proveds are influent in the parts of percentage of manufacto. One, the al afortions a gelic receivance is mon construction processes in the manufactor important materials in the second in an area and manufactor in the first of the second in the construction of the second in t

Antonio De Angeli

Edine 1 Maggio

Noticie ulteriori.

emeggio, - Anche la prima settemana di maggio corse tutta parecca e tecidici ne il tenopo so è arrora stabilità e tello. Si parla già di quatche dicina cer tucchi per la Prestoria e si primarita in generale poca lengi di tutta i raculità eraliani e il direte politicare un teno- d'una littera d'un divitato cultratoro di bachi nel platre si Nassatore e la Turce. Ecco quanto se i na accive in dala dell'a con::

ne nective in data dell's con.:

o d fronte della percercia anignome i anetri tarchi tanno demissimo. Quelli nota il 10 decorso copinoli via prisore alla mondita sia, qui pli attri del pri nota de maggio como redictionamente a puri prisori dei maggio como redictionamente a puri prison. Presso i sucladisti pero mode assai, fina gran querte printiz, gli aftre sensi il che dique quinditali e pri primo stellio di citti per cui infinichia cori e dei qualitare che colore dei pue pure instruccia cori e di qualitare che colore della per cui infinichia cori e di qualitare che colore della per dei infinichia cori e di qualitare che colore alla per della con gran picoppia con fierte luma, e the copi si ficializ una gran picoppia con fierte luma, e the copi si ficializ una gran picoppia con argidisco, e che l'appite de luggiero, torriccio argidisco, e che l'appite de luggiero, torriccio argidisco, e che l'appite de figilio dal un discono estano merchano merchinare di ofcune antercomo. Fon ma se questo fedementa si e consequire all'arconomicali dece care fabile, togliciale il senso un su de reparare alla estanta meseria di magnificationi. Estigiame intinatori gelsi realis, contribut all'anti. Estigiame intinatori gelsi realis.

o ang angere all'observations del corrispondente, the no lette press ad exame appears bette to ma letters, le legits dell'orde to investmente set di considerate accessorate, e 20 legits qu'à e copia des tendes Nom appearance e queste les electes si extende de copia de copi

P. S. L'diama che nei pursi viti sulla Stradalla abhian mercon B steam fenomeno. Anche mil s bachi hann in melti laughi saffirto. Cost denni dei tuoghi peti sulle artubale fra l'dine e Codroppi.

PACIFICO VALUSSI RECORDO e Comproprietorio.

Top. Trombetti Marere.

graz gno nelle una

bana bili

ti co

nezio tino. Mede. citta vi e

stell 10 1 pary Ent

belle Post slim

bili clà. pinn tita

Not cour cere COUNT

poni 0 9

> Dary batt